# ASSOCIAZIONE

Esce tutti i giorni, eccettuate le 🗼 Jomeniche.

Associazione per tutta Italia lire 32 all'anno, lire 16 per un semestre, lire 8 per un trimestre; per gli Stati esteri da aggiungersi le epese postali.

Un numero separato cent. 10, arretrato cent. 20.

# 

POPLETO PUTOTIONANTO

UFFICIALE PEGLI ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

INSERZIONI

Inserzioni nella quarta pagina cent. 25 per linea, Annuazi amministrativi ed Editti 15 cent. per ogni linea o spazio di linea di 34 caratteri garamone.

Lettere non affrancate non si ricevono, ne si restituiscono ma-

noscritti. L'Ufficio del Giornale in Via Manzoni, casa Tellini N. 14.

# RIVISTA POLITICA SETTIMANALE

Nella Francia la politica subisce la stessa mutabilità della moda. L'hosanna ed il crucifige per le stesse cose e le stesse persone vi si seguono con pronta vicenda. La dove la famosa fusione dei due rami borhonici fu ad un punto di riuscire alcuni mesi fa, sicche bastava che il nipote di Enrico IV avesse accettato la bandiera tricolore per essere proclamato re di Francia, malgrado tutte le elezioni repubblicane, c'è una recrudescenza d'imperialismo. Oramai non si parla che del principino di Chislehurst, della visita fattagli da molti Francesi, degl' indirizzi inviatigli da altri, del suo discorso, del suo appello al suffragio universale cui l'Assemblea si adopera a mutilare, dell' ottavo plebiscito a cui il napoleonismo si rimette.

Gli errori degli altri fanno la fortuna dei Napoleonidi; e nessuno si dovrà meravigliare, se al giovanetto diciottenne si vada preparando un trono con maggiore probabilità che a qua-

lunque altro.

Il 4 settembre fu una dittatura che s'impose alla Francia per un momento e di sorpresa e venne condannata per l'incapacità. L'Assemblea eletta in mezzo alle disgrazie estreme del paese tenne dapprincipio Thiers come un salvatore dalla Comune, e dopo averlo esaltato lo maledisse. Segue la esaltazione dei pellegrinanti famosi e degli artifizialmente riscaldati per Chambord, che fece luogo ben presto al settennato, cui i caricaturisti figurano come un Mach-Mahon, colle teste dei principi di casa Orleans.

L'elemento predominante nel Governo è ora l'Orleanismo; ma esso ebbe il torto di farsi reazionario e di credere che le piccole arti bastino a reggere la Francia: L'Assemblea attuale fa di tutte per rendersi invisa, e mentre mostra gelosa della sua sovranità, non riesce Detituire le Erancia Questa intanto va facendo di quando le sue manifestazioni repubblicane con ogni nuova elezione: La stessa Repubblica però non è altro che un'opposizione alle velleità legittimiste e clericali, che hanno, tra gli altri inconvenienti, quello di provocare. la nimicizia dell' Italia e della Germania. Il settennato è uno spediente, è l'ordine provvisorio, è una tregua dei partiti, come lo defini testè lo stesso Broglie colla approvazione di Mac-Mahon, lasciando aperta. la gara per sostituirlo; ma tutti cospirano contro di [lui, cominciando dai ministri di Mac-Mahon, sebbene assicurino della loro fedeltà a scadenza. Siccome i realisti assunsero l'attitudine di nemici trionfanti dei repubblicani, così questi si apprestano a trionfare dei loro avversarii. Ci sarebbe adunque una lotta materiale di partiti in prospettiva, la quale dovrebbe degenerare in una guerra civile. Ed ecco che il napoleonismo, nella persona di un giovane inesperto, ma incolpevole degli errori altrui e pronto ad accettare la parte buona de suoi antecessori, si presenta come disposto a fare il volere della Francia, al di fuori ed al disopra di tutti i partiti.

Per quanto altri rida di questo fanciullo che si pone sulla lista dei pretendenti, chi ha seguito per molti anni le variazioni dello spirito pubblico in Francia, deve confessare che in lui e nel suo nome risiede ciò che vi è di meno demolito in quel paese, che più di ogni altro è fatto per essere retto da un Cesare.

Dopo tutto, l'appello al popolo, il plebiscito, il voto del suffragio universale sono grandi parole, le quali devono avere una potenza reale sopra una Nazione, che si vede malmenata da una mano d'intriganti e che teme di non isfuggire alla reazione, se non cadendo nel disordine. Il sig. Ollivier, il ministro dell'Impero liberale, tenne testè col corrispondente della Perseveranza una conversazione interessantissima, la quale conferma pienamente le nostre previsioni circa all'imperialismo che potrà ri suscitare con un plebiscito. Il colloquio dell'Ollivier è tale che attirerà necessariamente l'attenzione di tutto il mondo politico. Ci torneremo sopra a miglior agio.

Noi dobbiamo considerare tale stato incerto della Francia dal punto di vista nostro; ciocchè significa approfittare della sua attuale impotenza, per mettere in assetto le cose nostre, per rassodare la nostra unità, e metterla al coperto da ogni urto. Adesso c'è nel Governo francese la propensione ad accarezzare l'Italia. Almeno nelle apparenze, sia mediante il Noailles a Roma, sia col festeggiare in casa del nostro inviato a Parigi, Nigra, il natalizio di Vittorio Emanuele coll'intervento di Mac-Mahon. La stampa al servizio del partito che governa, dimenticando

gl'improperii scagliati contro all'Italia in altri, momenti, cava fuori la più bella biografia di Nigra, dipingendolo come un amico costante della Francia, loda il Re d'Italia, parla d'un modus vivendi tra lui ed il papa. Sono moine che rispondono alle ultime crudezze bismarckiane. Noi possiamo approfittarne, ma non abbiamo nessuna ragione di fidarcene troppo e nemmeno di esserne lusingati. Accettiamo pure per buona moneta anche tali carezze, in quanto si possa ricavarne un risultato favorevole alla nostra politica, e cerchiamo che ciò sia davvero, ma poi ricordiamoci, che la nostra politica estera deve farsi in casa nostra.

Bismarck è, o fa il malato, ma con tutto questo guida la politica dell' Impero germanico di mezzo alle difficoltà che non mancano nemmeno a lui. Oltre alla lotta col partito oltramontano, c'è la difficoltà di ottenere un armamento di quattrocentomila uomini in tempo di pace, che non si vuole concedergli. Alle tendenze separatiste dell'Alsazia egli risponde ora col proseguire i lavori delle fortificazioni, alle quali partecipano anche i nostri operai.

Il Vaticano non manca di soffiar sotto nelle. ire dei cattolici infallibilisti della Germania; ma l'opera gli cresce nelle mani. Esso ha dovuto, mediante un enciclica del papa, suscitare lo spirito di opposizione dell'episcopato austriaco contro alle leggi confessionali, che ora si stanno. votando dal Parlamento di Vienna. Il papa invid una lettera anche all'Imperatore Francesco Giuseppe, malgrado la poca fortuna che ebbe quella inviata all'imperatore Guglielmo. Se l'uno diede una dura risposta, l'altro sembra non volerne dare nessuna, poiche la passò al ministro degli affari esteri Andrassy.

E una stranezza quella del Vaticano di essersi tanto poco accorto, che la volonta delle Nazioni prevale oggidi nel governo della cosa pubblica, da cercare contro di essa l'appoggio: dei principi, il cui debito è di farla valere. Franceseo Ginceppe à orn in tale condizione da non poter fare a meno di seguire i consigli del partito costituzionale che regge a Vienna. Se egli desse retta ai vescovi oppositori ed al partito feudale, potrebbe essere certo di vedere la dissoluzione dell' Impero. Il Vaticano, spingendo l'episcopato austriaco a far guerra al Governo costituzionale della Cisleitania, non ottiene altro effetto che quello di eccitare una nuovaavversione per lui. A Vienna ed in tutta la Germania ricordano di quale danno fu per l'Austria il famoso Concordato, che sottoponeva l' Impero al dominio clericale. Come mai il Vaticano, si poco tenero per i Concordati quando gli torna, fa appello a quell'anticaglia sopra la quale passarono tanti fatti? Negando l'effetto della proclamata infallibilità prodotto sui Popoli e chiamandolo un pretesto, forse esso si accorge troppo tardi dell'errore commesso proclamando quella assurdità che mise in iscompiglio tutti i paesi cattolici, i quali abbandonano i vescovi, che dopo averla combattuta vi si sottomisero. Il ministro austriaco parlando di quello che il Governo vuol fare per il Clero inferiore, disse una dura parola contro all'episcopato che non fa nulla per esso, pago di godersi le pingui sue rendite e di sfoggiare un lusso principesco. Il Clero inferiore, che è più vicino al Popolo, intende questa parola, ed il Vaticano, che affetta di non curarsi della volontà deile Nazioni padrone di sè stesse, avrà tempo di accorgersi che inalzandosi nelle nuvole coll'infallibilità, ha perduto più che mai di vista la terra e la realtà di ciò che vi esiste.

Anche nell'Italia cominciarono le resistenze delle popolazioni e del Clero inferiore al despotismo del Vaticano. Impedendo ai vescovi di nuova nomina di presentare al Governo, che deve metterli nel possesso delle temporalità, la bolla pontificia, per non voler fare atto di riconoscimento del Regno d'Italia, il Vaticano non fa che separare dall'episcopato a lui servile e disposto a seguirlo nell'immorale sua guerra alla Nazione italiana, il Popolo cattolico. I fatti che accadono ora nella Diocesi di Mantova, dove anche il Clero si unisce alla Comunità parrocchiali, che si eleggono i parrochi da se, esistono in potenza nella coscienza di tutti gl'Italiani. Si credette finora di poter contare sopra un supposto indifferentismo, che non era altro, se non moderazione e buon senso; ma se in Italia mança il fanatismo esistente altrove, in essa forse il movimento religioso avrà una base più sicura. Le società degli interessi cattolici credettero di avere ottenuto assai organizzandosi come una setta ostile all'Italia. Ma sebbene questo sia un lavoro sotterraneo e tenebroso, rimane pur sempre, alla superficie; mentre il Popolo italiano ha un sentimento religioso che gli permette di scorgere anche i traviamenti

del Clero mondano, il quale osteggia la Nazione per avidità di dominio. Il Governo italiano, tenendosi in disparte, non ha fatto nulla per eccitare questo sentimento; e se esso si sprigiona spontaneamente de se indipendentemente anche dalla stampa italiana, che di fali cose mostra non capirne nulla, ciò significa che oramai le escribitanze del clero enperiore hanno ottenuto sul Popolo cattolico un effetto opposto a quello chie al aspet ta vano de Not de la mistra de la che in Italia nel Clero medesimo di sieno migliori elementi che altri non suppenga, e che specialmente nei contadi ci sieno dei baoni parrochi, thali hella loro coscienza condadnano l'iniqua: guerra cal il cuduto Temporale vorrebbe fare alla Italia, metfendo le sue atonde speranze negli Effici e nei Carios borboni, i quali dovrebbero vedire coi loro Briganti a seminare la strage! ne Popolo italiano.

No: se il Chambord è un arnese emesso per i Francesi, a tale che perano molti legittimisti si volgono di nuovo, come fecero altra volta, all imperialismo, nemmeno le dubbie vittorie di Don Carlos faranno regnare questi sulla Spagna. Eli deve alla debolezza dei suoi nemici, non alla popria forza di mantenersi tuttora colle sue binde nelle Previncie del Nord. Ma se anche Dan Carlos trionfasse, suffal Spagna, ciò non agrebbe nessuna influenza sull'Italia.

Tornando all' Austria, oltre alle leggi confessinali della Cisleitania, c'è la crisi ministeriale de Regno d'Ungheria che occupa l'Imperatore. Mila Chafferia c'e una crisi nei partiti medesini poiche scompaginato il partito Deak, che empuello del compromesso dualistico coll'Austria, non restano che i separatisti ed i reazionarii. Ma ora il Ministero si è ricomposto coi frammenti del partito che ebbe finora il Governo, e sa gli errori finanziarii potranno essere emendati. la crisi può dirsi superata.

deputati dei Trentino accedettero ai così detti costituzionali nella Cisleitania, ma in commenso domandano di essere separati dai Tirblest tedeschi che sono clericali. Pero a Vienna, dove abborrono i clericali tirolesi, se ne giovano contro gl'Italiani, come si giovano nel Litorale italo-austriaco contro l'elemento prevalente in numero ed in civiltà. I centralizzatori tedeschi temono più i Popoli civili, che hanno una Nazione dietro a sè, che non gli avversarii proprii allorche questi sono sulle vie della reazione. Cosi essi cospirano col Vaticano a preparare ia dissoluzione di quello Stato, che dovrebbe essere una vera Confederazione di libere nazionalità e confessioni, com'è nell'interesse di tutta l' Europa, la quale non può desiderare ne il pangermanismo, ne il panslavismo. Cou quel procedimento di dissoluzione dell'Impero ottomano che tuttodi prosegue, e coll'accrescersi della preponderanza della Russia, tutta l'Europa civile deve desiderare che le nazionalità della valle del Danubio vivano in libero accordo tra di loro. Questa è la politica dei Popoli, qualunque sia quella che venne nel recente convegno degli imperatori a Pietroburgo discussa. Ad ogni modo si peusò colà, che sia : da imporsi alla Francia, e quindi anche alla Germania, la pace: e di questa, finchè dura, deve l'Italia approfittare.

Il Parlamento inglese ha udito il discorso della Corona, che nota il buon accordo colle Potenze. Gladstone ha ripreso la condotta del partito liberale, dopo avere mostrato l'inclinazione al riposo. Ma gli fu detto che egli deve continuare ad esserne la guida (leader) finchè non si ritiri affatto dalla vita politica. C'è però una nuova tendenza nel partito radicale, che dice schietto aspirare alla uguaglianza senza privilegio di sorte. D'altra parte anche al Disraeli si sono volti gli operai, che lasciano così travedere l'avvicinarsi di un altro periodo della

trasformazione inglese. La stampa inglese ci rimprovera di spendere in armamenti a danno delle finanze. Ma anche la sicurezza è una forza, e quando tutti armano, noi non possiamo rimanere inermi. Poi occorre, per il libero svolgimento dell'attività e ricchezza nazionale, che nessun dubbio nasca in alcuno sulla solidità degli ordini presenti. Ma il nostro credito politico e finanziario, all'interno e di fuori, starà in ragione composta della dimostrata nostra solidità politica e del modo con cui sapremo ottenere il pareggio tra le spese e le entrate. Questo di buono apparisce nell'ultima esposizione finanziaria del ministro delle finanze, che l'amministrazione si va ordinando per bene, che tolte le spese straordinarie, tra le quali molte di ferrovie, e quelle per affrancamento di debiti, non siamo poi lontani dal punto a cui miriamo, che malgrado la pessima annata, nel 1873 ci fu un incremento di reddito nei varii cespiti dell'imposta ben

maggiore del previsto, ciocche ne lascia prevedere uno molto maggiore, se con un annata buona il movimento ascendente nella attività nazionale progredisce. Ma bisogna che il paese stesso spinga il Governo sulla via del pareggio? ad ogni costo. Esso solo fara rialzare la rendita pubblica e con essa tutti i valori industriali e rianimera tutte le imprese, diminuira l'aggio udell'oro, restituira l'equilibrio tra i prezzi delle cose ed in salarn del lavoro, renderà più sicure le speculazioni, diminuira di molti milioni il bilancio stella guerra p gli ale tri. Insomma il pareggio può dirsi une speculazione cui farebbere lo Stato e tuttivi privati ad un tempo. Si SB-44

Anche nel nostro Parlamento i partiti politidi si trovano scomposti calla vigilia dedia discussione dei provvedimenti finanziarii. Però drediamo che si formera una maggioranza latta a votarli, purche la pubblica opinione reagisca. sulla Cameral E probabile con tutto cio che le elezioni generali sieno prossime: e che queste debbano avere per base appunto il pareggio tutte le semplificazioni amministrative che prosano ajatario Seul'Italia avra saputo wince anche la battaglia finanziaria contro al deficit, nessuno avea altro das mamproverarie e con questo solo la sua influgnza politica in Eucopa

. Oggi (23 marzo) si compie un periodo importante della storia nezionale dell'Italia cot venticinquesimo anno del regno di Vittorio Emanuele:

sara accresciuta di assar.

La sua corona, raccolta sul campo di battaglia di Novara, dopo una sconfitta del piccolo esercite del Piemonte subita davanti alle prependeranti forze straniere, Vittorio Emanuele la tramuto in corona di Italia per voto della Nazione, che ora lo circonda e gli applaude a Roma, sinviandogli deputazioni ed indirizzi. Facciamo, come il Re ci consiglia. Prendiamo occasione da questo giubileo per fondare ed accrescere tutte quelle istituzioni popolari che tendono a improfere la condizioni menali ed economiche delle moltitudini, a formare di tutti i cittadini un vero Popolo, ad accostare tutte le classi sociali in un mutuo concorso al comun bene. Se'l' unità nazionale ci valse la sicurezza e la dignità di Nazione, l'uso migliore della libertà sta in questo di poter educare tutto il Popolo italiano a farsi l'artefice della propria prosperità e della grandezza della Nazione

Guardiamoci un poco indietro; e vediamo quello che eravamo il giorno della sconfitta di Novara, il cui annunzio pure fece sorgere nell'Assemblea di Venezia il grido del resistere all'austriaco ad ogni costo. Vediamo dove siamo giunti da quel giorno, e rallegriamoci. Ma pensiamo poi anche, che se questi giorni di marzo ci ricordano il principio della nostra lotta per l'indipendenza, ora devono animare la generazione che sta succedendoci ad altre vittorie contro gli ereditarii difetti, contro l'inerzia, contro l'ignoranza, contro la leggerezza, contro la fiacchezza, contro la discordia, per procedere animosia e concordia sopra la nuova via e mostrare al mondo, che l'Italia era degna di essere libera e di primeggiare tra le libere Nazioni.

# LA RIBORNA DEL CONSORZIO ROJALE DI UDINE:

Se male non siamo informati, il Consorzio. rojale di Udine, che abbraccia molti villaggi dopo la rosta della Torre da cui si cava l'acqua, che poi si dirama nelle due R je, le quali, passando per Udine, hanno ad ultimo loro termine l'una Mortegliano, l'altra Palma, ha sottoposto ad uno studio i suoi Statuti, per conformarli alle leggi nuove e migliorarli.

La cosa è opportuna, a forse necessaria; ma ci viene fatto avvertire, che offrirebbe un'altra opportunità di maggiore importanza. Altre volte si sono fatti studii sulla estrazione dell'acqua dalla Torre; e si è veduto, che sistemando una buona volta con lavori permanenti e durevoli la rosta nel punto d'estrazione, se ne potrebbe estrarre molta più acqua, e migliorando il canale per il quale discende, se ne potrebbe distribuire molta di più e con più costanza e sicurezza agli utenti, tanto per opificii, quanto per l'irrigazione.

Non sarebbe questo il momento opportuno di far riprendere da tecnici molto addentro nella materia lo studio di tale quistione, sicche si potesse avere un progetto tanto della spesa, quanto della quantità d'acqua da potersi, per diversi usi, utilizzare, segnatamente presso Udine

per gli opifizii e nella parte inferiore anche per l'irrigazione, una volta che ne fosse accertata la quantità?

Esistendo un tale progetto, nun sarebbe facile di far entrare anche altri nel Consorzio e di estendere così il beneficio delle acque della Torre? Non è vero, che ora si sente più che mai il bisogno dell'acqua tanto per l'irrigazione quanto per l'industria, e che lo si sente particolarmente ad Udine, dove nascono nuove industrie, la cui forza motrice è il vapore, mentre potrebbe essere molto più opportunemente l'acqua? Ora che il ponte che si sta costruendo sulla Torre richiama l'attenzione dei possidenti delle due rive tra la rosta e questo ponte a stabilire nuovi Consorzii di difesa e di rimboscamento contemporaneo delle sponde, fra queste due basi certe, dove il letto potrebbe restringersi, obbligando l'acqua a tenere il suo mezzo ed a scavarselo, non è di tutta opportunità il pensare anche al Consorzio rojale? Non ne viene una anche dal fatto della costruzione della ferrovia pontebbana, la quale, col suo incrociamento qui coll'altra linea, porterà ad Ud ne un maggiore movimento? Fino a tanto che il, canale del. Ledra-Tagliamento non diventa un fatto in tutta la sua estensione, e che da taluno si pensa a limitario tra Tagliamento e Cormor ed alla parte inferiore, tralasciando il canale superiore che rasenta i colli, non si dovrebbe provare l'irrigazione anche tra Cormor e Torre mediante le acque di quest'ultimo, che inutilmente si disperdono? Non si pensa attualmente qualcosa anche alla irrigazione colle acque delle Celline? Non ci sono già molti piccoli saggi. d'irrigazione nella parte occidentale della Provincia? Non è tempo che Udine abbia i suoi, e non li avrebbé, non lasciando disperdere il tesoro di acque della Torre? Gl'incrementi dei bestiami ed il favore giustamente acquistato dall'industria dell'allevamento, non devono indurci tutti a studiare ed eseguire in ogni parte del Friuli questi Consorzii d'irrigazione, che procedono ogni giorno più nel Vicentino, nel Piemonte, nell' Emilia, che si studiano in altre Provincie del Veneto e lungo gli Appennini, anche dove l'acqua e più scarsa e meno perenne? Non è opportuno di fare uno studio generale delle acque friulane sotto al triplice aspetto della forza motrice, della irrigazione e della colmata colle torbide, come si sta facendo in altre Provincie? Non sono desse una parte della ricchezza territoriale, cui sarebbe follia lo sprecare indarno? Non avremmo, noi torto di privare più a lungo ic nostri Comuni, la Provincia, le nostre famiglie di questa maggiore ricchezza? E non appartiene ad Udine il dare il buono esempio in questa come in altre cose the same of the same Ner sottoponiamo queste domande - a - chi di

ragione ed a tutti i nostri lettori, nella speranza che sieno almeno prese in considerazione e che si vegga, se c'è qualcosa da fare.

Giacche si pone mano ad un edificio vecchio, nel quale si sente il bisogno di restauri, tanto vale che si pensi ad innovarlo, ad ampliarlo ed a studiare tutto il partito, che se ne potrebbe ricavare. In ogni caso si ponga la quistione allo studio.

# FALEA

Roma. Scrivono da Roma alla Perseveranza: La spontanea dimostrazione di affetto e di devozione alla quale si abbandona tutta l'Italia in occasione del prossimo giubileo di S. M. il Re, ha preso ormai tali proporzioni, che riescirebbe impossibile di voler tener dietro a tutti i telegrammi, a tutti gli indirizzi che senza tregua pervengono al Ministero dell'interno. Restringerò adunque il mio compito alla sola provincia di Roma, dove non solo le principali città, ma quasi tutti i Comuni di una certa importanza hanno deliberato di inviare alla capitale speciali rappresentanze, le quali saranno tutte ricevute da S. M.

Come vi ho già scritto, per la sera del 23 il teatro Apollo rimane completamente a disposizione della Corte, dalla quale verranno diramati gli inviti al Corpo diplomatico, ai membri dei due rami del Parlamento, alle Deputazioni venute in Roma, ed agli ufficiali dell' Esercito e della Guardia nazionale. La serata dell'Apollo promette perciò di essere splendidissima, per eleganza, per varietà di uniformi, e per con-

corso sceltissimo.

La sottoscrizione dell'indirizzo al Ré procede a meraviglia, e le Deputazioni dei diversi rioni la presenteranno lunedi mattina. Essi volevano recarsi al Quirinale a piedi e colle bandiere di tatti i rioni, ma ciò avrebbe dato luogo ad una dimostrazione troppo romorosa, e si è perciò preferito di seguire in carrozza la rappresentanza del Municipio. Si era sparsa la voce che i clericali intendessero di organizzare per il 23 una controdimostrazione al Vaticano; ma dalle informazioni che ho preso, mi risulta che in ciò non vi ha nulla di vero, e che la dimostrazione clericale, per cui si lavora a tutt' uomo, è quella del 12 aprile.

- Nella adunanza che, sara tenuta il 25 corrente dal Consiglio Superiore dell'Industria, verranno lette le seguenti relazioni :

\*) Mancandoci oggi lo spazio, daremo domani un artiticolo sul progetto del canale delle Celline, nel quale si tratta l'argomento con piena cognizione della coss.

Servizio cumulativo sulle ferrovie dell' Alta Italia e la Sud-bahn — Camere di Commercio italiane all'estero - Importazione temporanea del tessuti di seta — l'asse delle Camere di Commercio sulle polizze di carico - Rapporti consolari sulle avarie simulate - Legislazione delle Società Commerciali.

#### TO BE A CO

Francia. Il Journal des Débats, dopo aver affettato una sprezzante noncuranza sul pellegrinaggio di Chislehurst, prende ad esame le parole del Principe Imperiale in un articolo, che risuona come un grido d'allarme contro il probabile trionfo dei bonapartisti.

all discorso del Principe, scrive l'organo c thierista, senza essere una minaccia, è un a avvertimento. >

Quindi sollecita i suoi partigiani ad ordinare definitivamente la repubblica conservatrice.

Scrivono da Pangi al Corr. di Milano: Se deciderasta espere che cosa si pensi qui della possibilità di un nuovo Impero, sarei ben imbarazzato a rispondervi. La incertezza delle cose nostre è tanta, che nessuno si azzarda a far pronostici; e nessun avvenimento, per quanto strano ed inaspettato, potrebbe recarci sorpresa. Che se poi mi chiedete quali sentimenti si nutrano in Francia rispetto all'Impero, non posso dirvi che una cosa sola: l'avversione pel governo caduto a Sedan è diminuita d'assai, e la gran massa del paese è divenuta talmente apata, che accetterebbe, se non cou gioia, almeno con rassegnazione un regime qualunque che le assicurasse qualche anno di stabilità e di riposo.

- Una petizione di notabili commercianti chiede che la statua del principe Eugenio sia ristabilita sul suo piedestallo, vuoto dopo l'assedio, e che il boulevard chiamato col nome di Voltaire a quel tempo, ridivenga il boullevard del principe Engenio. Col solo fatto di aver nobilmente riflutato nel 1814 le proposte dei sovrani alleati, il principe Eugenio meritava di sfuggire all' oltraggio fatto alla sua statua sotto il governo della difesa nazionale.

- Le elezioni del 29 marzo saranno combattute con accanimento, ma il partito conservatore, essendo diviso, ha la certezza di soccombere, se non vi è ballottaggio. Anche nella Haute-Marne i bonapartisti presentano il loro candidato, che è signor Chambard. I repubblicani, mediante i loro 236 delegati, hanno scelto il signor Daniele e il signor Thiers fara per esso. ciò che fece pel signor. Lepetit, e all'ultimo momento pubblichera una lettera per appoggiarlo.

- La Correspondance spéciale de la presse royaliste et catholique de province avea attribuito al conte di Chambord alcune parole di biasimo all' indirizzo dei deputati leggittimisti che hanno votato pel settennato.

Il sig. di Cazenove de Pradive ha smentito queste parole con una lettera indirizzata all'Esperance du peuple.

La Correspondance ha mantenuto il senso del suo racconto, e da come autentiche le seguenti parole:

« lo rispetto le vostre coscienze, ma non voglio, o signori, non voglio che diciate che io vi approvo. >

- La Perseveranza pubblica un importante colloquio del suo corrispondente parigino con Ollivier. Esso tratta particolarmente della dichiarazione della guerra del 1870 e della condizione attuale della politica francese. Ollivier dichiara che l'imperatore e lui erano contrarii alla guerra, ma che si è dovuta fare perchè Bismarck la provocò in occasione della candidatura Hohenzollern. La guerra divenne per la Francia una questione d'onore. Entro in particolari. Circa la situazione politica della Francia, Ollivier crede certo il trionfo dell'impero.

# GRONAGA URBANA B PROVINCIAL B

# IL 23 MARZO IN FRIULI.

Anche Udine oggi si associa alle altre città italiane nel festeggiare il 25° anniversario dell'assunzione al trono di Sua Maestà il Re Vit-TORIO EMANUELE. Questa mattina la Banda musicale cittadina ha percorse le principali vie della città, ornate di molte bandiere, eseguendo brillanti e vivaci concerti. Più tardi le truppe di guarnigione sono state passate in rivista in Piazza d' Armi; e mentre scriviamo, nelle sale del Palazzo Bartolini sta per celebrarsi la gia annunciata festa letteraria. Già si sa che a queste manifestazioni, il Municipio ha unita anche un elargizione pell'istituzione dei Giardini d'Infanzia, e che il Sindaco si è recato a Roma per porgere personalmente a Sua Maesta gli omaggi e le felicitazioni della città di Udine. Questa sera gli edifici comunali della Piazza Vittorio Emanuele saranno illuminati, e il Teatro Sociale sarà illuminato completamente a cura della Società. Pubblichiamo qui sotto altre comunicazioni che si riferiscono al Giubileo del RE GALANTUOMO.

Indirizzo della Deputaz, Provinciale.

Ecco l'Indirizzo che sarà presentato a S. M. VITTORIO EMANUELE, oggi, in cui ricorre il XXV anniversario della sua assunzione al Trono, dai signori Deputati rappresentanti nel Parlamento Nazionale i nove Collegi della Provincia, a nome della nostra Deputazione Provinciale.

Fra le cento felicitazioni che l'Italia V'invia, accogliete, o Sire, con benevolo animo il rispettoso omaggio che Vi porge la Deputazione Provinciale del Friuli in quest'oggi che segna il XXV anno della Vostra assunzione al Trono.

Nei giorni delle maggiori nostre sventure, un Magnanimo illustre Vi affidava, o Sire, le sorti di questa Italia. che tanto amava: Voi accettaste il glorioso retaggio, e, grazie alla lealtà de vostri intendimenti, alla costanza nei propositi, e al valore sui campi di battaglia, vedeste in breve giro di tempo le divise Provincie stringersi intorno al vessillo tricolore, e, costituite in una sola famiglia, abbracciarsi, quasi sorelle, in Roma. A così splendido trionfo Vi serbayano i cieli, perchè non avete mancato mai al dovere di figlio, di cittadino e di Re.

Possa la vostra vita protrarsi, o Sire, quanto il nostro amore e la nostra riconoscenza lo domandano! Protrarsi di tanto che Vi sia dato di vedere questa Vostra prediletta Italia grande, compiuta e felice!

La Società Operaia, cogliendo l'occasione che il nostro Sindaco co. cav. Antonino di Prampero si recava a Roma, lo pregava di presentare il seguente indirizzo a S. M. VITTORIO EMA-NUELE II Re d'Italia.

Sire Indian

Fra il giubilo comune, fra le mille voci innegianti all'apparire di questo giorno avventurato che segna il vigesimo quinto anniversario del glorioso Vostro regno, non isdegnate di porgere ascolto al voto che gli Operai udinesi, affezionati come sono all'augusta Vostra persona, so!levano di cuore affinche il cielo vi serbi ancora lungamente all'amore degli Italiani.

Questi figli del lavoro sentono ed apprezzano il beneficio della conseguita liberta; essi comprendono che dai nuovi ordinamenti politici traggono sviluppo ed impulso a ben progredire le scienze, le arti, le industrie, il commercio; potenti mezzi di civiltà e di grandezza nazionale, come d'individuale benessere e ricchezza. E sanno del pari essere un tanto dono dovuto particolarmente alla magnanimità di quel Sovrano che con mirabile virtù di generosi propositi, sfidando disagi, conflitti, pericoli, seppe costantemente e fortemente volere, si che l'Italia risorgesse signora di se medesima, una ed indipendente.

Memori quindi degli ottenuti vantaggi, gli Operai udinesi colgono questa fausta congiuntura per esprimere alla Maesta Vostra la loro gratitudine, ben sicuri che il Vostro senno, il Vostro braccio e le cure Vostre più indefesse non verranno mai meno alla Patria.

Condonate, o Sire, la succinta e disadorna maniera con cui la Società operaia udinese intende soddisfare al proprio dovere, e benevolo riguardate solo ai sentimenti ond'è compreso l'animo schietto di questi popolani, tenerissimi, quanto altri mai, del bene d'Italia e della Vostra prosperità.

Udine, 23 marzo 1874.

IL PRESIDENTE LEONARDO RIZZANI Il Vice Presidente GIACOMO BERGAGNA

I Direttori Luigi Baldovini Giuseppe Drouin Giov. Battista Doretti

Il Segretario G. Manfroi.

Questo R. Intendente di Finanza in nome proprio e del dipendente personale ha pregato S. E il Ministro delle Finanze di rassegnare a S. M. le felicitazioni pel venticinquesimo anniversario della di Lui assuzione al Trono.

Dimostrazioni in occasione del 25º anniversurio dell'assunzione al Trono di S. M. il Re Vittorio Emanuele.

San Vito al Tagliamento. Tutti i Municipii del Distretto inviarono un' indirizzo collettivo di felicitazioni a S. M.

Il sig. Sindaco di Chions ne spedi anche uno di speciale.

Il sig. Sindaco di Cordovado, conte cav. Gherardo Freschi, che si è recato a Roma per ossequiare il Re, ebbe l'incarico di rappresentare tutti i Municipii del Distretto di S. Vito al ricevimento del 23 corrente.

Tolmezzo. Il Municipio di Tolmezzo incarico l'on. Deputato al Parlamento sig. cav. Giacomo Collotta di rappresentarlo in così fansta occasione,

Sacile. I Municipii di Sacile e di Brugnera saranno rappresentati al Reale ricevimento dall'on. Deputato Federico Gabelli.

Quello di Polcenigo inviò a S. E. sig. Mininistro dell'Interno un'indirizzo da rassegnarsi a S. M.

Il Consiglio Comunale di Budoja deliberò pure d'inviare a S. M. un indirizzo.

Clvidale. Gli omaggi a S. M. dei Comuni

di Cividale, San Giovanni di Manzano Premariacco e Manzano saranno presentati dall'un. Deputato nob. cav. avv. Giovanni de Portis.

Moggio. L'on. Deputato cav. Collotta presenterà al Re gli omaggi del Municipio di Moggio.

Pordenone. Il Municipio di Pordenone defert all' on. Deputato Gabelli l'incarico di presentare a S. M. un indirizzo per la lieta circostanza, e di rappresentarlo al ricevimento del 23 corr.

Qualora il Deputato Gabelli fosse impedito, è chiamato a surrogarlo il cav. Aristide Gabelli, Provveditore Centrale presso il Ministero dell' Istruzione Pubblica. S. Daniele del Friuli. L'on Deputato

cay, dott. Gabriele Luigi Pecile venne pregato dal sig. Sindaco di rappresentare al Quirinale il Municipio di S. Daniele del Friuli. Palmanova. Il Municipio di Palmanova

sarà rappresentato dal Sindaco sig. Giacomo Spangaro; ed i Comuni di quel Distretto dall' on. Deputato avv. Varè.

Codroipo. L'onorevole Deputato Commen. Giuseppe Giacomelli venne incaricato di rappresentare, nella fausta circostanza, i Municipi del Distretto di Codroipo; i quali rassegnarono, collettivamente, un indirizzo a S. M. col mezzo del sig. Ministro dell'Interno.

Gemona. Lo stesso on Giacomelli rappresentera pure il Municipio di Gemona, ad istanza di quel Sindaco.

Spilimbergo. Il sig. Sindaco di Spilimbergo sara presentato dall' on. Deputato cav. Antonio Sandri. Quella G. M. mirò anche al Ministere dell' Interno un indirizzo per S. M.

S. Pietro al Natisone. L'on. Deputato cav. avv. G. De Portis ebbe incarico di rappresentare il Municipio di S. Pietro al Nati-

Tarcento. Quella Sezione elettorale sara rappresentata al ricevimento del Quirinale dall'on. Deputato Comm. Giacomelli.

I Municipi di Tarcento e di Nimis rassegnarono indirizzi col tramite di questa Prefettura.

Maniago. Il Municipio di Maniago sarà rappresentato dall'on. Deputato Cav. Antonio Sandri.

I Municipi di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais ed Erto dal sig. Sindaco di Barcis.

Ampezzo. L'on. Collotta, all'uopo pregato dal Municipio di Ampezzo, presentera a S. M. gli omaggi di quel Comune.

I Municipi di Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto. Sauris e Socchieve inviarono indirizzi a S. M. col mezzo di S. E. il sig. Mi nistro dell'Interno.

Pavia di Udine. Il Municipio di Pavia di Udine rassegno al Re un indirizzo a mezzo della Prefettura.

Sulla ferrovia pontebbana venne parlato i di scorsi in parecchi giornali. Abbiamo riferito un articolo dell' Opinione. I' Italie ne porta uno nello stesso senso, ed è diretto a preparare la soscrizione delle obbligazioni per conto della Società dell' Alta Italia, onde formare il capitale necessario alla costruzione.

Sebbene tutto questo dovrebbe essere fatto da un pezzo, mancando oramai poco ai due anni dacche la legge venue votata, di certo con una Società così solida com' è l' Alta Italia non mancheranno le pronte soscrizioni, dalle quali del resto non dovrebbe punto dipendere quest' opera, dacche la Società dell' Alta Italia l'ha assunta per se, potendo farne a meno, se non le piaceva.

Un giornale umoristico, la cui intonazione burlesca non ci permette di comprendere, se qualche volta, e quando, voglia essere compreso come se parlasse sul serio, invita i Friulani a prendere parte alla soscrizione di tali obbligazioni.

Volontieri, se potessimo. L'affare è buono, non c'è che dire. Noi lo abbiamo sempre sostenuto. Ma quando il Friuli ci mette del suo circa un milioncino in questo affare, non bisogna credere che ai Friulani ne restino d' avvanzo per speculare avendo donato tanto.

L' Italie dice che del ritardo di tale costruzione sono causa varii accidenti e motivi su cui non giova ora il tornarci, purche si faccia alla fine; ma dice a torto che i lavori sono comin-

Assicuriamo l'Italie, che in questi paesi nessuno se n'è avveduto. Ciò che si sa, è soltanto questo, che vennero pubblicati, ad un certo intervallo, gli avvisi di espropriazione per due Comuni, quello di Cassacco e quello di Tricesimo e che per gli altri fino ad Udine sono ancora da pubblicarsi. Siamo adunque lontani ancora dall'avere esteso i lavori nemmeno sui famosi 17 chilometri, dei quali si discorre da nn pezzo.

Sappiamo però che la Banca di costruzioni di Milano, colla quale la Società dell' Alta Italia contrattò la costruzione per un dato prezzo, prima di avere un progetto esecutivo, del quale anzi affidò la cura alla Banca stessa, diede a cottimo questi lavori ad un certo sig. Angelo Sonvico.

Il Monitore delle strade ferrate manifesto già la poca sua soddisfazione per questi piccoli cottimi, e crediamo di sapere che anche il

Governo na sia poco contento; poichè si suppone, forse non a torto, che un tale sistema serva a tutt'altro che a sollecitare i lavori, massimamente quando si trattorà della parte superiore o più difficile della linea.

Quello che può fare un grande costruttore, disponendo di tutti i mezzi di esecuzione, non

lo possono fare molti picceli.

ro

Se siamo bene informati, l'ingegnere Tatti aveva presentata una proposta per assumere l'intero appalto, ma avendo la Banca chiesto che egli assumesse la costruzione a forfuit, ciocché il Tatti non potè acconsentire, perchè il progetto gli parve insufficiente, caddero senza effetto le trattative.

La Banca di costruzioni non restitui ancora colle correzioni richieste il progetto di dettaglio pel tronco Colle Rumis-Ospedaletto. In quanto a quello più importante tra Ospedaletto e Pontebba la Società dell'alta Italia, per quanto s'ode, non vorrebbe approvare il tracciato della Banca di costruzioni sulla sinistra Fella, ma vorrebbe si portasse la strada sulla destra.

Noi vorremmo che fosse approvato subito e messo in costruzione il primo tronco almeno fino alle porte della Carnia, che potrebbe essere aperto prima del resto, senza indugiare l'altra parte; e vorremmo poi che il Governo non lasciasse luogo a nessun pretesto di mancare alobbligo assunto per tutta la linea riguardo al tempo, giacchè dalla pronta costruzione della nostra strada dipende anche quella del tronco sul territorio austriaco, come ci scrissero da colà, e ci fecero istanza anche a voce.

Noi abbiamo sempre propugnato la costruzione di questa strada, per il grande interesse economico e politico ch'essa ha per la Nazione; ma non deve fare poi anche un pessimo senso, che il Veneto aspetti ancora i primi chilometri di ferrovie in tutta questa regione, dove sarebbe di supremo interesse per lo Stato lo stimolare 'attività produttiva e coordinarla nelle vie del traffico generale?

Ci permetteremo quindi, ora e sempre, di teher desta la pubblica attenzione sopra questa trada, della quale speravamo nel giugno del 1872 di avere parlato per l'ultima volta, tar-Mandoci di risparmiare questa noja ai lettori ed a noi medesimi. Ma faremo il nostro dovere fino alla fine.

Corte d'Assis c. Luigia Minutello, giovane poco più che ventenne, sullo scorcio del paskato autunno avea trovato il verso di attingere nella cassetta del Lotto di Latisana senza risicare la posta.

Col mezzo d'una chiave tolta al signor Fabris, presso il quale stava come domestica, s'introdusse nella stanza da lui destinata all'azienda del Lotto e vi cambiò di sito meglio che cento

Scoperta, venne tratta in arresto e nel giorno 19 corrente dinanzi la Corte d'Assise, sotto l'imputazione di furto qualificato.

Come nell'istruttoria, anche al dibattimento dessa negò d'aver commesso il reato ascrittole; ma le risultanze processuali riescirono d'una schiacciante concludenza contro di lei.

Il Sostituto Procuratore del Re nob. Zorzi sostenne l'accusa con molta valentia, segnatamente nella replica. Dal suo canto il difensore avv. Schiavi ribatte uno per uno e colla consueta abilità tutti gli argomenti svolti dall' accusatore.

Col loro verdetto i Giurati dichiararono Luigia Minutello colpevole di furto per un importo inferiore a cento lire, riconoscendo che la di dei qualità di domestica le abbia servito di facilitazione a perpetrare il reato. Accordarono poi le attenuanti.

La Corte in base a ciò condannava la Minustello a tre anni di carcere, alle spese del giudizio, come di metodo, e al risarcimento del danno.

Teatro Sociale. Questa sera si rappresenta Ghiacciajo del Monte Bianco dramma in 4 tti di Leopoldo Marenco. La recita è fuori d'abbonamento. Lo spettacolo comincia alle ore 8 1/2)

# Ufficio dello Stato Civile di Udine.

Bollettino settimanale dal 15 al 21 marzo 1874

Nascite

Nati vivi maschi 8 femmine 11

morti 3 - Totale N. 23 Esposti

# Morti a domicilio

Giuseppe Chiarandini fu Giacomo d'anni 12 -Francesco Venuti di Engenio d'anni 20 parrucchiere — Luigia Marini-Pellarini fu Giuseppe d'anni 41, attend. alle occup. di casa -Giuseppe Moro di Pietro d'anni 41, scrivano - Emilia Ruffon di Angelo d'anni 12 - Paolo Conutti fu Alessio d'anni 44, agricoltore — Giuseppe Modotto di Pietro d'anni 2 e mesi 6 - Anna Calzutti fu Giovanni d'anni 68, attend. alle occup, di casa - Antonia Repezza di Francesco d'anni 4 --- Lucia Casarsa di Angelo anni 1 - Rosa Gori-Filipputti d'anni 74 attend. alle occup. di casa.

Morti nell' Ospitale Civile

Luigi Fadini fu Gio. Batta d'anni 38, agricoltore - Mattia Paoloni fu Mattia d'anni 70, conciapelli --- Marina Dreossi di Domenico d'anni 28 contadina - Pietro Angeli fit Antonio d'anni 50, industriante - Bernardo Celon fu Angelo d'anni 84 — Maria Candotti di Luigi di giorni 10 - Anna Pittoni-Benedetti fu Antonio d'anni 88, rivendugliola - Gabriele Gon fu Giuseppe d'anni 61 agricoltre.

Morti nell' Ospitale Militare

Nicola Sceppacerqua di Antonio d'anni 23, soldato nel 24º Regg. Fanteria.

Totale N. 20

Matrimoni Domenico Delle Vedove agricoltore con Maria Sgobino contadina.

> Pubblicazioni di Matrimonio esposte jerr nell' albo municipale.

Giuseppe Trevisan parrucchiere con Anna Cogoi sarta. — Giacomo Malagnini negoziante con Elisa Scaini agiata --- Antonio Lotman ortolano con Angela Toniutti pollaiuolla - Luigi Tosini sarte con Maria Cometti sarta --- Stefano Accattello civile con Ermenegilda Francesconi attend, alle occup. di casa - Mattia de Pol maestro elementare con Giulia Peloi maestra elementare.

# CORRIERE DEL MATTINO

- Al ricevimento del Corpo diplomatico che ebbe luogo ieri a Roma, i varii ministri accreditati presso la Corte italiana, consegnarono al Re lettere autografe di congratulazione della Regina Vittoria d'Inghilterra, degli Imperatori di Russia, di Germania e d'Austria, e del Presidente maresciallo Mac-Mahon.

Il ministro degli Stati Uniti d'America, signor Marsh, consegnò un telegramma del Presidente Grant.

Su questo ricevimento il Fanfulla aggiunge un particolare che non è stato pubblicato.

La ricorrenza del 23 marzo essendo una festa italiana, il primo pensiero fu di solennizzarla in famiglia, e non c'era l'idea d'invitarvi i diplomatici esteri che certo non avrebbero potnto rifiutare di parteciparvi, ma che avrebbero dovuto prendere gli ordini dei loro Governi.

In seguito, varii ministri avendo fatto chiedere una udienza al Re per presentare le congratulazioni dei rispettivi Sovrani e Capi di Governo, fu deciso il ricevimento ufficiale di tutto il Corpo diplomatico. E siccome il tempo, l'etichetta e il numero delle deputazioni che interverranno oggi al Quirinale non permettevano di farlo lo stesso giorno, fu stabilito che il Corpo diplomatico sarebbe ricevuto il giorno antecedente alla festa.

- Ci si dice che al Vaticano taluno abbia manifestato l'idea che il Papa avesse da mandare le sue congratulazioni al Re nella stessa occasione. Non sappiamo se questa idea che positivamente è stata messa fuori sarà attuata.

- Nella seduta del 22 la Camera ha esaurito, senza notevoli incidenti, la discussione sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giprati ed alla procedura davanti la Corte d'Assisie.

- Discutendosi alla Camera tre petizioni relative ai danni delle guerre del 1848-49 e 1859 l'on, ministro delle finanze prese l'impegno di presentare, al più presto possibile, un progetto di legge su quella materia.

— Una lettera autorevolissima che il Pungolo riceve da Roma annunzia che il Governo francese, per dare una legittima soddisfazione all'Italia, ha deliberato il richiamo dell'Orenoque. Questo richiamo sarebbe assai prossimo.

# NOTIZIE TELEGRAFICHE

Parigi 21. Il discorso della Regina d'Inghilterra, che dice che adoprerà la sua influenza per mantenere la pace e far osservare i doveri internazionali, è considerato come una prova che l'Inghilterra cesserà d'ora in poi di rimanere estranea alle questioni continentali.

Vienna 20. La Camera approvò in terza lettura con voti 192 contro 38 il secondo progetto confessionale. Incominciò a discutere il bilancio del 1874.

Londra 20 (Camera dei comuni). Si discute l'indirizzo. Butt propone un emendamento che dichiara che gl' Irlandesi sono malcontenti del sistema attuale del loro Governo e domandano che sia migliorato. — (Camera del lordi.) Salisbury annunziò che il Governo proporrà un prestito per le Indie di 10 milioni di sterline.

Perpignano 20. I carlisti entrarono a Lajonguerra (?) distrussero le forticazioni, chiesero sette trimestri di contribuzioni. La guarnigione di Olot sgombrò la città e si rifugiò a Gerona.

Versailles 20. Assemblea. Ganivet propone che si sospendano le sedute dal 28 marzo fino al 4 maggio. Sarà nominata una Commissione per esaminare tale proposta. Si approva quella parte d'un emendamento di Vandier, la quale propone di elevare da 10 a 20 milioni il credito per la marina. Il ministro della marina dimostra la necessità di costruire navi corazzate come le altre Potenze,

Pest 21. Il nuovo Gabinetto è costituito; Bitto ha la presidenza, Ghyczy le finanze, Bartal

il commercio, Szapary l'interno, Giuseppe Zychy i lavori pubblici, il barone Wenken è ministro presso la corte mperiale, Trefort ha l'istruzione, Pauler la giustizia, Szende la difesa del paese, Pyacobicz o ministro per la Croazia. Domani essi presteranno il giuramento. Il Parlamento si aggiornera per alcuni giorni.

Versailles 21. (Assemblea) Bathic presenta la Relazione della legge elettorale. Chabaud-Latour presenta la Relazione sui lavori di fortificazioni intorno a Parigi. Chaper domanda che non si stampi la Relazione e che la discussione sia segreta. Il Ministro degli affari esteri combatte la proposta. Dice che nessuno può fare obbiezione contro le misure prese per la nostra difesa. La politica del Governo è essenzialmente pacifica, e la discussione pubblica affermerà questo carattere pacifico. La proposta Chaper è respinta.

Parigi 21. Il Governo ottomano firmò l'accomodamento cogli assuntori del prestito del 1873 pel suo riscatto, mediante la somma di 297 franchi o 50 centesimi per ogni Obbligazione delle 200 mila Obbligazioni non collocate. Il riscatto è pagabile in 6 mesi. Gli assuntori del prestito del 1873 rinunziano a tutti i reclami a atutti i diritti d'opzione sulle residue 800 mila Obbligazioni e sciolgono il Governo dall'obbligo di non fare un nuovo prestito prima del febbraio 1875. Il Governo, col saldo delle Obbligazioni del 1873, si procurerà i fondi per pagare le scadenze d'aprile e far fronte ad altri bisogni.

Brusseles 22. La Banca del Belgio elevo lo sconto al 6.

Vienna 22. Il conte Francesco Zichy fu nominato ambasciatore a Costantinopoli, e Calice, ministro residente in Cina, fu nominato agente diplomatico a Bucarest, Schwaz, direttore generale dell'Esposizione, fu nominato ministro a Washington, Schaeffer, sostituto dei console generale di Londra, fu nominato ministro in Cina e al Giappone, Schriener, agente diplomatico, rimpiazzera provvisoriamente Sca-

Londra 21. La Camera dei comuni adotto la Relazione della Commissione che approva il prestito di dieci milioni di sterline per le Indie.

Roma 22. Il Re ha ricevuto le felicitazioni del Corpo diplomatico. Sono arrivate lettere di felicitazioni degli Imperatori d'Austria, Germania e Russia, dei Re di Baviera, Danimarca e Svezia.

Il ministro di Svizzera presentò una lettera a nome del Consiglio federale. Parecchi altri rappresentanti esteri annunciarono per domani comunicazioni dirette dei loro Sovrani ai Re.

Parigi 20. I deputati bonapartisti si riunlrono per discutere sull'opportunità d'una pubblica dichiarazione dei loro progetti riguardo all'avvenire. La maggioranza si pronunciò in favore di tale dichiarazione.

Vienna 21. Il Vaterland constata che mediante la riforma elettorale si creò uno stato di cose che fa apparire quasi impossibile un passaggio formale, in via costituzionale, al sistema federalista.

Berlino 21. L'Agenzia Wolff dichiara privia di fondamento la notizia della Pall Mall Gazzette, che il Ministero degli affari esteri di Berlino abbia fatto smentire il racconto di Hon, relativo al colloquio tra Jokai e Bismarck.

Ostrowo 21. Ledochowski ricusò di comparire dinanzi al Tribunale ecclesiastico di Berlino.

Parigi 21. La voce di tensione nelle relazioni tra la Francia e la Prussia è smentita.

Pest 21. Quasi tutti i giornali mostransi sodisfatti dell' ingresso di Bartal, e specialmente di Ghyczy, nel Gabinetto.

Londra 21. Volseley arrivò a Portsmouth. Costantinopoli 21. Il Levant Hevald dice, che l'agente rumeno riformò mercoledì la Porta che il tributo annuo della Rumenia si versera domani nel tesoro.

Washigton 20. Il Senato approvò il bill sulla spesa di 28 milioni di dollari pel bilancio della guerra diminuendo l'effettivo dell'esercito di 3000 nomini. Il Governo sequestrò la nave fibustiera Edoardo Stuar.

# Osservazioni meteorologiche

Stazione di Ildine - R. Istituto Tecnico

| 22 marzo 1874                                                                                                                                           | ore 9 ant.                  | ore 3 p.                        | ore 9 p.                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Barometro ridotto a 0.º alto metri 116,01 bul livello del mare m. m. Umidità relativa Stato del Cielo Acqua cadente Vento direzione Vento velocità chil | 760.7<br>29<br>sereno<br>N. | 758.8<br>32<br>misto<br>0.<br>5 | 758,3<br>52<br>nuvoloso<br>calma<br>0<br>7.5 |
| Temperatura ( mass<br>Temperatura minimum<br>Temperatura minimum                                                                                        | ima 14.0<br>ma 2.2          | 0.8                             |                                              |

# Notizie di Borsa.

BERLINO 21 marzo 190. - Azioni Austriache 135. — Lombarde 87.114 Italiano

PARIGI 21 marzo

3 0:0 Francese 59.67, 5 0:0 francese 94.63, B. di Francia 3820, Rendita italiana 62.-, Ferr. lomb. 336, Obbl. tabacchi --- Ferrovie Merid, 330.--, Romane 67.-- Obbl. 178 -, Azioni tab. -, Londra 25.23 -, Italia 13 1<sub>1</sub>4, Inglése 92 1<sub>1</sub>8.

LONDRA, 21 marzo

92.118 Spagnuolo 61.12 Turco 19.718 inglese Italiano 41.112 FIRENZE, 21 marzo Rendita 71.27. - | Banca Naz. it.(nom.) 2131. -» (coup. stacc.) 69.10.— Azioni ferr. merid. 23.05. -- Obblig. \* 28.87.112 Buoni ... > Londra 115.25 .- Obblig. ecclesiastiche --Parigi Prestito nazionale 67.-- Banca Toscana Obblig, tabacchi ---- Credito mobil. ital. 838.-875. - Banca Italo-german. 259. Azioni

VENEZIA, 21 marzo

La rendita, cogl'interessi da l'gennaio, p. p., pronts da -. - a 71:25 e per fine corr. da -- a 71.35. Da 20 fr. d'oro da L. 22.98 a 22.99. Fior. aust. d' argento a L. 2.7% 2.72.12. Banconote austriache da L. -. a L. 2.58.12 p. flor.

Effetti pubblici ed industriali Rendita 50,0 god. I genn. 1874 da L. 71.25 a. L. 71.30 » » 1 luglio » 69.10 69.15 Valute Pezzi da 20 franchi 22.99 > 258.25 Banconote austriache » 258.—

Sconto Venezia e piazze d' Italia 5 per cento Della Banca Nazionale Banca Veneta Banca di Credito Veneto TRIESTE, 21 marzo

flor. 5.21. --

5.22. —

Zecchini imperiali

Corone.

Da 20 franchi 8.91.1(2) 8.91. — Sovrane Inglesi 11.19 Lire Turche Talleri imperiali di Maria T. . » 105.50 Argento per cento Colonnati di Spagna Talleri 120 grana Da 5 franchi d'argento del 20 al 21 marzo VIENNA Metaliche 5 per cento 69.40 flor. 73.70 Prestito Nazionale 73.70 > del 1860 103.25 Azioni della Banca Nazionale 966.--956.— 227.50 229.-» del Cred. a fior. 160 austr. » 111.70 Londra per 10 lire sterline 106.65 106.50 Argento Da 20 franchi 8.91.112  $8.91.1_{12}$ Zecchini imperiali

Prezzi correnti delle granaglie praticati in questa piazza 21 marzo

| Frumento            | (ettoliti         | ro) tt. L.                              | 27.40 ad L  | . 29 48        |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
| Granoturco          | *** * * * * * * * |                                         | 20.83 🐎     | 22.51          |
| Segals nuova        | it is 🐎 🛴         | 100 P                                   | 19.20 / 🔊   | 18.50          |
| Avena vecchia in    | Città » rs        | sata »                                  | 13.40 🗀 🛸 🖖 | 13.55          |
| Spelts              |                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |             | 33.75          |
| Orzo pilato         | **                | Section >                               | <b>*</b>    | 33.75          |
| > ds pilare         | have a second     | alika ka                                |             | 17.—           |
| Sorgorosso          | 30 To 30 Sec.     | *                                       | »           | 9.15           |
| Miglio              | * **              | 25 B + 2 4 .                            | <del></del> | · —            |
| Lupini              | >                 | ***                                     |             | 12.35          |
| Seraceno            | * *               |                                         |             | 1 <del> </del> |
| Lenti nnove il chil | 100 >             | Sagisti 🦫 🛴                             |             | 44.50          |
| Faginoli comuni     | 1 1 3 × 3         | 24. × 1.                                | <b></b>     | 34.35          |
| » alpigiani         |                   | 31 5                                    | ا 👟 ئىسىد   | 37             |
| Fava                |                   | 14 <u>3</u> 1653 <b>, 4</b> 4, <b>-</b> |             |                |
| Castagne            |                   |                                         |             | : <u>ئىن</u>   |
|                     | io della Str      |                                         | a.          | 1.5 : 1.0      |

4.10 pom. P. VALUSSI Direttore responsabile C. GIUSSANI Comproprietario

2.4 ant (dir - 1.19 ant. | 2.4 ant. - 5.50 ant.

# LOTTO PUBBLICO

da Venezia - da Trieste per Venezia - per Trieste

— 10.31 » 6.— » — 3.— pom.

- 9.20 pom. 10.55 » - 2.45 a.(diret."

Estrazione del 21 marzo 1874. 72 13 Venezia-- 16 47 Firenze 28

Milano Napoli 55 12 Palermo Roma 20 52 Torino

# AVVISO

Il sottoscritto Polo Antonio di Simone porta a pubblica notizia, che coll'atto 23 febbrajo 1874: a rogito del Notajo in S. Vito dott. Virgilio di Biaggio, registrato in San Vito il 2 marzo 1874 al N. 94 fol. 148 vol. II. con la tassa pagata di L. 733.20, si fece cessionario della ditta Polo Simone, ed assunse lui solo il Commercio in Savorgnano frazione del Comune di S. Vito al Tagliamento per la fabbricazione di acconciapelli e vendita all'ingrosso ed al minuto di questo genere cioè di Curami e Pelli, sotto la sua propria ditta Antonio Polo.

Savorgnano, il 18 marzo 1874

ANTONIO POLO

# AVVISO

Si rende noto, che la Ditta Gio. Batt. e fratello Cella di qui di cui formavano parte li signori Antonio, dottor Gio. Battista, Agostino, Pietro, e Luigi fu Giorgio Cella, ha cessato per la sortizione dei due ultimi, e che invece tra li sigg. Antonio, Agostino e dott. Gio. Batt. Cella si è costituita coll'Istrumento 4 marzo corr. in atti di questo Notajo dott. Giacomo Someda una Società in accomandita per la fabbricazione e vendita Curami sotto la ragione sociale Agostino Cella e Compagni con sede in Udine, la cui rappresentanza e firma appartiene esclusivamente al sig. Agostino Cella.

La nuova Ditta assume la liquidazione della precedente Ditta Gio. Batt. e fratello Cella.

Udine, li 16 Marzo 1874.

DOTT. BIACOMO SOMEDA NOTAJO.

# ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARJ

# ATTI GIUDIZIARI

N. 105

# Comune di Tavagnacco

AVVISO

Avendo il Consiglio Comunale determinata l'esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione della stracomunale obbligatoria da Cavallicco Molinovo secondo il Progetto già approvato con Decreto Prefettizio 24 febbrajo 1874 n. 4854 si invitano i proprietari dei fondi da attraversarsi colla nuova strada e registrati nell'Elenco qui in calce scompilato, a dichiarare alla Giunta di accettare le somme valutate, o a far conoscere i motivi di maggior pretese.

Dato a Tavagnacco il 21 marzo 1874 Il Sindaco TARONDI GIUSEPPE

| stà Superficie Indennità                          | M. Q. L. 65524<br>35622<br>35622<br>35622<br>36724<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>3762<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>37622<br>3 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazione<br>della proprietà<br>da espropriargi | A ratorio<br>id.<br>id.<br>id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cognome e nome dell' espropriate                  | Petri Leonardo  Petri Leonardo  Peruglio Angelo  Bertoni Girolamo e Francesco Del Zotto Lucio fu Olivo  Toso Nicolo e fratelli fu Bonifacio Gentile Domenico e Angelo Petri Domenico fu Vincenzo Petri Domenico fu Vincenzo Del Zotto Odorico fu Domenico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

IL MUNICIPIO

#### di Baguaria Arsa AVVISO :

A tutto 15 Aprile p. v. è riaperto il concorso alla Condotta Medico-Chirurgica Ostetrica, di questo Comune alle condizioni tracciate nell'antecedente Avviso 26 gennajo; p. p. inserito nel Giornale di Udine ai N. 27, 28 e 29.

Bagnaria Arsa 17 Marzo 1874

Il Sindaco

GIOV. GRIPFARDING A.

Il Segretario: Tracanelli.

N. 149 IX.

# Municipio di Frisanco

AVVISO.

All'asta tenutasi il giorno 14 corrente per l'esecuzione dei lavori di costruzione e sistemazione della Strada Carreggiabile obbligatoria dal punto San Floriano al Confine di Maniago II Tronco di cui l'avviso 27 febbrajo p. p. N. 51 rimase Deliberatario il sig. Roman Ros Luigi di Osualdo per l'importo cioè:

| I. Tratta |   | , .   | L. 8090.0  | U |
|-----------|---|-------|------------|---|
| II. »     | • | • • • | » 6856.0   | Ò |
| III. >    |   |       | »: 10019.0 | 0 |
| T16 -     |   |       | - 10280 0  | n |

10200'00

L. 35325.00

Le offerte di miglioria che al caso s'intendessero di fare in confronto del prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, non saranno accettate se inferiori al ventesimo e dovranno essere prodotte unitamente al deposito prescritto nel suddetto Avviso d'asta a

questo Ufficio Municipale nel giorno di martedi 31 corrente ore 12 meri-

Il pagamento verrà corrisposto in 4 (quattro) eguali rate e non in 144. come dall'errore di stampa all'art. VII dell'avviso N. 51.

Frienco li 16 marzo 1874

Il Sindaco MATTIO BELTRAME.

La Giunta

Marcolina Osualdo Brunsep Valentino Brun d' Agnola Valentino Colussi Praz Pietro

> Il Segretario Girolamo Toffoti.

# ATTI UPPISIALI

#### AVVISO.

Gio. Batta Pertoldi, Giovanni Pacilitti, Biaggio Beltrame e Girolamo Della Negra di Mortegliano Distretto e Provincia di Udine rappresentati e domiciliati dal sottoscritto, ottennerodal R. Tribunale Civile e Correzionale di Udine la deliberazione 2 dicembre 1873 N. 744 la quale dichiara l'assenza di Giovanni Ferro fu Antonio di detta Villa, rappresentato dal: Curatore sig. avvocato dott. Giacomo Levi.

Udine li 17 febbraio 1874.

Avv. G. TELL.

# Privilegiata e premiata bacinella

A SISTEMA TUBOLARE

#### PADERNELLO GIOVANNI DI CAVOLANO

Questa invenzione che rignarda l'industria di filare la seta greggia, offre importanti vantaggi sopra ogni altro sistema di filatura tanto dal lato economico della spesa come da quello del migliore ottenimento della seta. Due sono i sistemi generalmente in uso: il sistema delle filande a fuoco e il sistema delle filande a vapore.

Questi due disserenti sistemi disputano fra essi una lotta economica, poiche l'industria serica a fuoco, il cui prodotto non può competere nè per merito nè per costo di fattura a quello a vapore, è seriamente minacciata nella sua esistenza e corre pericolo di scomparire con grave danno dei singoli paesi e dei piccoli industriali. Il sistema a vapore ancor esso non è affatto privo d'inconvenienti tanto dal lato dell'ottenimento dei filati, quanto per la spesa enorme che richiede la sua attuazione, come per non poter convenire che attivo sopra un numero non minore di 50, 60 ba-cinelle, condizione questa che non tutti i filandieri sono in grado di accettare.

Ciò fa comprendere l'importanza di questa bacinella a sistema tubolare, la quale oltre di poter attivarla su una qualunque scala, mette il prodotto del più piccolo setificio a livello nel merito del più grande, con minor spesa di

fattura e con una meta di capitale impiegato nell'apprestamento.

L'economia che offre questo nuovo sistema venue constatato da tutti quelli che seppero bene adoperarlo, ed egualmente il risultato dell'ottenimento, e i due soli esponenti che si presentarono all' esposizione regionale Trivigiana, uno venne premiato colla medaglia di bronzo, mentre tanti altri grandi filandieri a vapore e meno e nulla ottennero.

Questo nuovo apparato industriale che oltre all'economia del combustibile, alla sua disposizione semplice al suo poco costo, nel primo anno di sua vita diede prodotti che gareggiarono con quelli dei migliori sistemi da tanto tempo attivati e con tanti perfezionamenti subiti, non può che interessare grandemente gli industriali, perche ogni progressivo miglioramento nella sua pratica, accresce credito ed interesse a quelli che lo adoperano, e si apre sempre più larga strada per un'estesa applicazione.

Questo sistema che si adatta a qualunque macchina, a qualunque ordigno, a qualunque locale, e a qualunque metodo, che da maggior rendita e maggior lavoro del sistema a vapore, colla sicurezza della bontà dei filati, offre al filandiere il vantaggio di poter attivarlo-senza la spesa completa d'apprestamento, come invece richiede il sistema a vapore, perchè potendosi valere dei vecchi ordigni o finchè sono adoperabili o finche senza incomodo può farli ricotruire, e dei locali identici, la spesa riducesi alla portata della maggior parte dei filandieri.

Il serbatojo d'acqua calda che con questo sistema è sempre disponbile per i bisogni della bacinella offre un vantaggio sopra ogni altro sistema di filatura: vantaggio molto più importante dell'economia del combustibile, poichè esclude l'uso dell'acqua fredda, ciò che assicura la bonta del filato: ed ogni filandiere comprende quanto sia dannose l'acqua fredda che spesso la filatrice è costretta di adoperare per temperare le frequenti accedenze di calore. Questa acqua fredda, per ogni volta che viene versata in quella bollente, squillibra ad un tratto la temperatura, e per talsquilibrio, la parte gommosa solubile della galetta viene alterata nella coesione, ciò che fa produrre il filo di poca forza, senza impasto e di brutto colorito: ed è questo uno dei principali inconvenienti delle sete a fuoco che vengono ordinariamente giudicate inferiori di quelle a vapore.

L'inventore nel mentre esibisce questo suo trovato alle più convenienti condizioni, ricorda che, valendosi dell'art. 80 delle leggi sulle privative industriali, col quale la privativa per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbrica e vendita dell'oggetto medesimo, la vendita di queste bacinelle non potra aver luogo che dietro speciale contratto coll'inventore sottoscritto, e per ogni caso di contravvenzione a questa privativa sia col fabbricare gli apparati che coll'usarli, sia coll'incettare, spacciare, esporre in vendita, o introdurre nello stato oggetti contraffati come dall'art. 64, l'inventore procederà contro i contravventori in sede civile e penale a norma delle leggi sulle privative industriali.

PADERNELLO GIOVANNI di Cavolano di Sacile.

# Cartoni Seme Bachi

GIAPPONESI ANNUALI SCELTI

D'IMPORTAZIONE DOTT. GARTANO ACRATI.

PREZZO: LIMITATISSIMO.

VENDITA ALLA SEDE BELLA SOCIETA' MILANO, Via Pierro Verri, N. 3. In UDINE presso Pietro Valenti e C.

# VERA TELA ALL'ARNICA

del farmacista

# CHANGE AND EATINE

MILANO, VIA MERAVIGLI, 24.

Anche la Prussia ha fatto omaggio a questa tela all'Arnica e ne ha riconosciuto la irrefragabile utilità.

Giova sapere che in tutti gli Stati prussiani è proibito l'ingresso e lo smercio di qualsiasi estera specialità, se prima non è riconosciuta idonea ed utile da una apposita commissione. L'Allgemeine Medicinische Central Zeitung, a pagina 744 N. 62 del 4 agosto 1869 di Berlino, ne riporta le conclusioni, di cui si unisce il

# RAPPORTO

Originale tedesco.

Echtes Galleani 's Arnica Pilaster. Das Arnica-Pflaster von O. Galleani, Chemicus aus Mailand, ist auch seit emigen Jahren in Deutschland eingeführt worden. Beauftragt dieses Pflaster zu untersuchen und zu analysiren. mürsen wir nach manigfaltigen Proben ge-stehen, dass dieses Galleani 's Echtes Arnica Pflaster ein ganz besonders auzuempfehlendes und wirksames Heilmittel für Rheumatismus. N-uralgie, Hüftschmerzen, Quetschungen und Wunden aller Art ist. Mit diesem Pflaster werden auch Hühneraugen und ähnliche Fusskrankeiten gründlich curirt.

Wir können dem Publicum dieses heilsame Pflaster nicht genug anempfehlen und machen daranf aufm-rksam, da-s. verschiedene andere schle ht nachgeahmte Pflaster unter demselben Namen bei uns verkauft werden, in Folge der grossen Beliebtheit des echten. Das Publicum wolle daher genau nur auf das Echte Galleani 's Arnica Pflaster achten, und wird dieses Pflaster. - Vera tela all'Arnica del chimico O. Galleani di Milano - gegen Einsendung von 14 Silbergroschen franco durch ganz Europa versendet.

Traduzione

Vera tela all'Arnica di O. Galleani. La tela all'Arnica del chimico O. Galleani di Milano, è da qualche anno introdotta ezian-dio nei nostri paesi. Incaricati di esaminare ed analizzaro questo specifico, dopo ripetute prove ed esperienze, ci troviamo in obbligo di dichiarare che questa vera tela all'Arnica di Galleuni è uno specifico commendevolissimo sotto ogni rapporto ed un esticacissimo rimedio per i reumatismi, contusioni e serite d'ogni specie. Con esso si guariscono perfettamente i calli ed ogni altro genere di malattia del piede.

Noi non sapremmo sufficientemente raccomandare al nostro pubblico l'uso di questa tela all'Arnica. Dobbiamo avvertirlo che diverse contraffazioni sono spacciate da noi sotto questo nome in virtu della grande ricerca della vera il pubblico sia dunque guardingo, per non richiedere ed accettare che la vera tela all'Arnica del chimico O. Galleani.

La vera tela all' Arnica del farmacista O. Galleani, deve portare la firma del preparatore ed inoltre essere contrassegnata da un timbro a secco-

# O. Galleani, Milano.

Costo a scheda doppia franca per posta nel regno Fuori d'Italia, per tutta Europa, franca . . . . . . 1.75 Negli Stati Uniti d'America, franca .... > 2.30

# Importante scoperta PER ALCONING DER

Nuovo trebbiatojo a mano di Weil, piccola macchina pratica e privile giata, la quale vien messa in moto da sole due persone può sgranellare kilogrammi 150 di grano per ora, senza lasciare nella spiga un minimo granellino ne danneggiarlo in modo qualunque. Ovunque si trova può lavorare. Sei mila di queste macchine furono vendute dalla loro scoperta in poi. Il prezzo importa franchi 330 per l'alta Italia, e franchi 360 per la bassa Italia franco sino all'ultima si stazione ferroviaria. Per istruzioni dirigersi a

# MORITZ WEIL JUNIOR

fibbricante di macchine in Francoforte S. Meno ossia al suo rappresentante in UDINE signor EMERICO MORANDINI. Prospetti con disegni si spediranno gratuitamente a chiunque ne faccia ricerca.

# LIBRERIA - CARTOLERIA

# PRESSO Luigi Berletti udine

#### DANZE PER PIANOFORTE CARNOVALE 1874.

Valuzer

Faust: C: Crepuscoli Strauss Gio. Scene d. Carnovale Sangue Viennese

Strauss Gius. Saluti patriotici Zihoff Fr. Primav. in viaggio

# Polke Mazurke "

Faust C. Belvedere Angeletta Gabriela Hermann H. Rosa vaga

Parlow A. Fiori di monte Zikoff Fr. Amante fedele La bella Mugnaja Strauss Gio. Saluto dell'Austria

Galop

Su e giù pel monte Faust C. Hermann H. Girandole Zikoff Fr. Della Stagione

Strauss Gius. Viola tricolore

Zikoff Fr. Viva. Strauss Ed. Dopo il riposo Polke Primo pensiero Adami L. Tutto brio Faust C.

Mio Tesoro Sbalza, Sbalza A spron battuto Levare e volare Passo a passo

Heyer O. Ida. Sibilla Parlow A. Chiaretta'

Margheritina Zikoff Fr. Bacio per aria Baco Cavaliere Nobiltà

Wally Amoretti I sette allegri Strauss Gio. Prendila!

Co

qua

spa Car

# RECENTISSIME NOVITÀ MUSICALI

Gobatti S. I Goti. Opera completa per Canto e Pianoforte Fr. 50 .id. Riduzione per Pianoforte solo . . . 30.-Gounod C. Biondina. 12 Melodie per M. S. o Bar. netti > 8 .-

# EDIZIONI ECONOMICHE - RICORDI

Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, completo per Pianoforte con molte parole intercalate nella musica. — Un bel volume di pagine 125 per lire una.

LITOGRAFIA